Half His La depart time in animianist

In Aldines and domicillo.

nolla Provincia o nel Regno annue Lire 24

Pogli Stati dell'Unione postale si agginugono

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN

le spese di perle.

somestro . . . .

termestro. . . .

Lo. Inserzioni di anintifici, ururulli comunicati, nocrologie, attl all fingraziamente occisi te presso l'Ufficio, di Amministrazione, Via

Per due volte abbiamo raccomandato calma e meditazione a quelli che, in giorno solenne, saranno chiamati ad esprimere sovrano giudizio. Noi, però, non intendevamo distoglierli da ogni attività dello spirito; anzi sarà bene che impieghino con frutto il loro tempo, e el cennato giudizio raccolgano, senza indugj, gli elementi.

Eglino debbono giudicare sistemi politici ed nomini politici, o che si spacciano tali; quindi dei sistemi sarà utile richiamare alla memoria gli effetti, e degli nomini la qualsiasi parte avuta nella cosa pubblica.

Questo esame si può, anzi si deve cominciare sino da oggi; ma, oggi; nella meditazione individuale, per essere pronti, più tardi, a comunicare con lealtà e franchezza il risultato dell'e-

Attraverso le rapide vicende che produssero in men di due anni fenomeni abbastanza singolari, pur i nove Rappresentanti de' Collegi friulani tennero diverso contegno, e taluni lo addimo strarono anche diverso secondo i casi. Ecco, dunque, sorgere la necessità di suttoporre que' loro atti ad esame coscienzioso.

Sarebbe male che, in argomento siffatto, esistesse tra noi soverchia bonomia e noncuranza, perebè, se ciò fosse, n n si saprebbe scorgere come poi provvederebbesi ai raddrizzamenti, e come si corrisponderebbe alle più degne speranze dell'avvenire.

Crediamo che in Provincia sia compreso il bisogno di quello da noi chiamato periodo meditativo; però dalla lettura di parecchi Giornali rilevasi che si è dato principio, qua e là, anche alle ricerche circa la corrispondenza de' rispettivi Deputati alle promesse date ed alla fiducia in essi risposta.

Per ora ci basti dire che questa indagine deve esser fatta; a suo tempo diremo di più.

Ma è notevole, sino da ora, lo affaccendarsi de' Radicali, che già emisero programmi, e che si apprestano a sentenze severe ed a rinnegare certi loro idoli. Già il fervore è sempre proprio delle sètte, che con l'ardimento suppliscono al difetto del numero, e del merito, e dell'autorità.

Un Giornale romano, loro organo massimo, ed un loro Circolo funzionano già nella vecmenza della polemica e pe' preparativi alla lotta. E quel Circolo

Appendice della PATRIA DEL FRIULI. 130

# FIORI AVVELENATI

ROMANZO.

PARTE TERZA ED ULTIMA

« Chi non vide allora il mio capitano, non ha giammai contemplato faccia a faccia la disperazione.

- Voglia il cielo che Pietro Mornay sia ancora di questo mondo ed lo possa trovario, concluse con tono appassionato, Filippo.

- Il buon Dio, non è sempre giusto, signor Filippo, poichè se il fosse stato, questa volta, egli si schiererà dalla parte diati, e senza produr il menomo rumore

dei buoni. - Spero bene di no, io, si disse Lagousse fra se e se. Cristo! m'han fatto

7,

oc.

vii 📗

venir la pelle d'oca questi signori.... « Se essi riescono a tornare sani e mobile, senza far strepito. salvi alla Ginestière, con o senza il loro

that her districted « E bisognerà bene che tutti e tre un pallido raggio di luce. soccombano della stessa sorte, giacche

radicalesco, in atteggiamento di Tribunal giudicante, sta ora esaminando il contegno di tutti I Deputati dell'estrema Sinistra nell'ultima Legislatura, per arguirne la coerenza di confronto al principj ed agli scopi del Radica-

E' inutile che noi ripetiamo cosa arcinota, cioù essere nostro pensiero e proposito di combattere i Radicali, perchè avversi alle patric istituzioni, quand'anche fossero invidualmente stimabilissimi. Però sentimmo soddisfazione allo appartarsi recente, di taluni di loro, dai compagni ed amici, e allo accostarsi di essi agli uomini della legalità; e vieppiù soddisfazione, se taluni fra quelli il grande ingegno e l'opera alacre mettessero a servizio del Governo.

Tuttavia, se non vogliam bene ai Radicali, riconosciamo la loro operosità, e quell'entusiasmo che li distingue. Ma se cotanto fervore non è sperabile in gente aliena da sètte, sperabile è che, sapendo di essere presto chiamata all'escreizio d'un alto dovere, vi si prepari. Dunque il periodo meditativo, di tanto anteriore allo dispute pubbliche, potrà da tutti essere utilmente impiegato nelle ricerche ed indagini che valgano a retto giudizio sui sistemi del passato, e sui nostri uomini politici.

# DA MILANO.

(Nostra corrispondenza).

Nel circondario di Abbiategrasso in provincia di Milano, v'è il paesello di Motta Visconti, che è diventato da un di all'altro caro e noto all'Italia intellettuale, per un una poetessa che là vive medita e scrive. La poetessa è Ada Negri: il nome della quale si è fatto, in breve volgere di tempo, tanto famigliare a chi s' occupa a a chi non s' occupa di vita letteraria, che sembra quasi strano ch' io ne voglia ora discorrere.

Ho, per farlo, le mie buone ragioni. Quando un poderoso intelletto si mostra ed ha la fortuna di affidare un libro ad un editore che sa valersi efficacemente della gran cassa; quando appena il libro je uscito, e prima ancora che esca, i giornali nostri sono larghi d'accoglienza onesta e lieta; intorno al poeta od al prosatore, si leva alquanto strepito, e non mancano nè i critici più o meno infarinati di letteratura, ne parlano. Ma passato un mese o poco tona vita quotidiana ci assorbe; altre faccende ed altri razzi ci preoccupano e ci distraggono - e dell'autore in questione, si "dimentica, senza volerlo, ed

a poco a poco, l'opera ed il nome. E questa è appunto la ragione per la quale io parlo di Ada Negri dopo

tanto gli uni che gli altri, ne sanno già troppo. Tanto peggio per essi.

E dire che noi ci credavamo in securtà. Si stava proprio freschi, affè

Dopo la fatta conversazione i nostri

amici si separarono. Filippo e i compagni suoi augurandosi la buona notto si erano promessi d'essere in piedi domani mattina al-

l'alba. Tosto che fu solo, Filippo si coricò. Egli era stremato di forze e più moralmente s'intende che fisicamente.

Lagousse l'intese parecchie volte voltarsi e rivoltarsi sul letto, sospirare, mormorar parole inintelligibili... poscia il silenzio regnò nella stanza, il respiro regolare di Filippo servi di prova al briccone, ch'egli erasi addormentato.

Ferdinando attese un quarto d'ora... Una volta assicuratosi pienamente che non avrebbe fatto soffrire a quel modo il giovane Montalais era in preda al il mio capitano. Speriamo almeno che sonno, con dei movimenti accorti, stu-

usci fuori dal suo nascondiglio. Però il più difficile era ancora da farsi. Si trattava ora infatti di ascir dalla camera senza urtare in nessun

Fortunatamente per il miserabile, la zio, noi siamo bell'e ispacciati Cristina luna si fece sua complice, rischiarando giusto in quel momento da camera, di

Innanzidal letto, Lagousso:si arrestò,

uscito.

Se ne avessi parlato prima, la mia voce - del resto non molto autorevole si sarebbe confusa colle molte altre; ora invece, servira, non foss' altro, di svegharino.

Non ch'io tema che la poetessa robusta sia già morta alla fama - chè anzi è più viva di prima per chi ha potuto leggere il suo volume - nè ch'io pretenda di rides targliela colla mia voce ; ma nella relativa calma ora succeduta, voglio semplicemente approfittare dell'opportunità di poter discorrere di lei così come sento, e d'essere almeno nel Fruli ascoltato.

In Ada Negri, per i versi stampati ad intervalli della Illustrazione popolare, del nuovo. dalla Cronaca d' Arte e da altri giornali, si sapeva già qualche cosa; le sue strofe, lette con compiacenza, ci avevano già detto che quel nome di donna si sarcbbe fatto strada conquistando la fama a poco a poco, perchè il verso era concettoso e robusto, e il pensiero non privo d'una certa originalità. E quel po' che si sapeva, per sentita dire intorno alla sua vita avventurosa triste, aumentava la curiosità e l'aspettativa. Il libro, era adunque, più che atteso, voluto; - ed esso venne. E venne a dire non già: « entro nel numero dei nuovi poeti anch' io » ma bensi « fatemi largo, poichè io ne vinco e ne sorpasso molti, e mi metto, giustamente vittorioso ed altero, nel numero dei migliori. »

lo non intendo qui punto di passarvi in rassegna i varii componimenti del volume: farei opera vana, perchè ne uscirebbe un mosaico poco utile e meno che chiaro. Da poche frasi riportate, da poche strofe ripetute non potreste ricavare che una tal quale curiosità, forse non bastevole, a farvi cercare il libro. Intendo invece di dirvi, quanto più sinteticamente potrò, il mio pensiero.

Frequentemente si ripete nel mondo il fatto che l'arte nelle sue manifestazioni si accordi col momento sociale durante il quale essa si esplica: lo accompagni, lo segua o lo preceda, una relazione c'è; ed è una relazione che lascia traccie profonde e che, come servi pel passato, così servirà per l'avvenire, nella ricostruzione dei varii periodi storici. Nessuna meraviglia per ciò, se oggidì, quado da per tutto si agitano le questioni sociali, e dalla gleba all' officina, dall' officina alla piazza, dalla piazza al gabinetto di studio del filosofo, dell' economista, dello statista, si allarga l'agitazione e si studia, dopo averle riconosciute, a risolverle; nessuna meraviglia, dico, se i poeti d'oggi se ne preoccupano, e se nei loro canti si ripercuote quello che grande parte del favorevoli, nè coloro che, nei crocchi mondo pensa e sente. Il poeta ha l'animo così fatto che raccoglie nel cuore e restituisce nei canti tutto ciò che più, il rumore cessa; la nostra mono- i intorno a lui ha un'alta nota umana: sia dolore o gioia, sia odios od amore, siano imprecazioni od esultanze. Nei giorni d'epiche lotte, potrà trovare la lira di Tirteo o d'Omero, I canti di Bèranger, n quelli di Carrer, di Dall'Ongaro, di Mameli, di Manzoni e di cent'altri, squillanti alla pugna, osannanti alla

> un'istante, contemplando con espressione feroce il viso calmo del suo nemico.

- Oh! tuonò sordamente l'assassino, in verità che la tentazione si fa

Teneva tra mani un coltello, un coltello, di cui, per tutto quel che potesse accadere, egli s'era munito, e l'arma omicida brillò sinistramente al dissopra del petto dell'infelice giovane che dormiva del suo sonno tranquillo!

Lagousse, acciecato dalla collera, stava per colpire; il suo braccio lentamente abbassavasi verso la sua vittima...

- No, no, - diss'egli d'un tratto, u d'un tono reciso; sarebbe una bestialità

ucciderlo ora... - Tu non avrai nulla perduto per attendere, tu!

E se ne andò. Nessun rumore lo tradì. Egli scivolava sul pavimento; un leggero strepito s' intese solo quando chiuse la porta della stanza.

Ma di ciò Lagousse non si dava pensiero. Era fuori! lo sapeva! era dunque riu-

In due tratti, il bandito fu nella sua camera. In fondo egli era contento della sua operazione, e non avrebbe dato per un regno intero, la felice nottata, an-

Si pose a letto. Ma non fu già per dormite, in quanto « Tu non lo sai, eh?

due mesi e più che il suo Fatalità è redenzione; in tempi di viltà, potrà. mescere il sale di Tibullo, di Giovenale, d'Orazio a quello di Fulvio Testi, di Boppe Giusti, o allo sdegno d'Alfieri in quelli di quiete, potrà sprigionare i madrigali carezzosi fra il sorriso dell'amore tranquillo di belle dame, e le tazze di vin generoso. E ciò, perchè la vita del mondo esterno, perchè la legge fatale ed irrecusabile dell'ambiente, lo compenetra, lo domina, lo forma.

Niente quindi di più naturale, per un poeta nate e cresciuto nell'ambiente odierno, nel periodo che ora sta svolgendosi, del fatto che l'arte sua sia piena di quelle lacrime e di quelle esultanze, di quegli sdegni e di quegli entusiasmi coi quali questo scorcio di secolo che muore, preludia al sorgere

Ma qui la coscienza di coloro che, pur timorosi di questo movimento sociale che sin sè stesso non ha nulla di terribile, hanno assentito alle mie parole, può trovare un intoppo, e può dire: un poeta, sta bene; ma una donna?!

Siamo sinceri: forse che le donne non possono pensare e sentire come noi? forse che il nostro tempo non le ha liberate da tutta quella cerchia di pregiudizii che le racchiudeva in una sterile vita, e non le ha rese forze attive nel cammino dell'umanità? Orbene, se non siamo giusti a pareggiarle nei nostri diritti, e se forse non giungeremo mai a dar loro posto nella vita amministrativa pubblica, e nella politica... anche per ragioni.. fisiologiche inerenti ad esse, noi dobbiamo fare il viso arcigno, contrastar loro il passo, se invadono il campo dell'arte e del pensiero, libero ad ognuno, sola ed unica plaga spaziando la quale ci si possa sentire sollevati più su della terra, e si possa comprendere ed apprezzare lo scopo della nostra esistenza? E se la donna ha questo diritto, perchè stupirci sa sente il mondo qual è ? se lei, che, come dice il Prati,

. . . . su l'ali d'angelo scende a la nostra vita e dentro agli occhi ha lacrime

o rose in fra le dita,

raccoglie e fiori e spine, sprigiona il suo inno dal cuore, a chi soffre, a chi combatte, a chi lavora, a chi dispera e a chi spera? Rammento anzi alla sfuggita, che la sua maggior sensibilità, la rende atta forse a sentire più intimamente e più delicatamente di noi, che attenuiamo sovente le nostre impressioni col mezzo del raziocinio, il quale, non di rado è la morte naturale del

sentimento. Ed Ada Negri, che ha patito, che ha esultato, che combatte, lavora, spera e dispera, ci ha dato appunto un volume, nel quale in ogni pagina v'è un brano dell'anima sua, e nel quale l'anima sua si fonde con quella dell'umanità cosi, che anche tutto quanto vi può essere di personale seminato qua e là, non sembra tale, ma bensì cosa universalmente sentita e provata. Con questo di speciale: che ciò che pure è sentimento di tutti, acquista dalla forma stessa dei componimenti, a dal fenomenale impeto tirico che in essi si riscontra, apparenza di nuovo. Leggendola si pensa a Heine, a Byron, a Leopardi, a

tutta la notte i suoi occhi restarono aperti, e appena l'alba sorse sull'orizzonte, ch' ei si trovò già in piedi.

In men di pochi istanti si vestì, poscia sedendo innanzi la tavola zoppicante che assieme ad una sedia ed al letto, era tutto il mobilio della sua stanzetta, si mise a scrivere.

Era una lunga lettera diretta a Crietina, composta naturalmente coi segni convenzionali stabiliti fra lui e lei.

« Mia cara, diceva egli alla sua complice, noi siamo presentemente più minacciati che mai.

« Giudicane tu stessa:

«Immagina che il tuo primo marito non è morto, come noi l'avevamo creduto, ed è di lui, proprio di lui, che tuo figliastro e la sua scorta vanno in traccia.

«Tu indovini eh? il motivo per cui lo cercano.

« E' tanto evidente!

« Il buonuomo loro è necessario per furbi e multo meglio armati di quel che io credessi. A Londra essi hanno tutto appreso... tutto, m' intendi tu bene?...

« Altra canzone : sai tu ciò ch' è divenuto di madamigella Mornay, la nostra piccola figlia lasciata in custodia corchè trascorsa in si poco comoda po- lal tuo primo signor marito, il giorno in cui egli commise la sciocchezza insigne di scoprire la nostra tresca?

Il Ciorunto esce Intti i giorni, eccettuate le domeniche - Amministrazione Via Gorghi N. 10 - Numeri separati si vendono all'Edicola u presso i tabaccai di Mercatovecchio, Piuzza V. R. e Via Baniele Manin - Un numero cent. 10, arretrato cont. 20) Victor Hugo; eppure non ha nullo di veramente comune con loro, anzi profondamente e vivamente da loro si discosta, Ha di Byron e di Victor Hugo le fantasie fervide e potenti, ma sono fantasie umane; ha di Heine la satira amara, ma più completa forse e più do lorosa; ha di Leopardi la mestizia profonda e disperata, ma meno lugubre, più universale, e quindi più naturale. Dov'essa lacrima o impreca, chi legge freme; dov'essa maledice, chi legge, ap plaude; dov'essa mostra l'anima robusta lacerata, chi legge, la misura e piange. Strappa spietatamente i veli agli idoli mondani; sigge la lama acuta del pensiero mordace, temprata dalla forma ardita e viva, nelle ipocrisie del mondo, e le ferite non trovano chi le cucisca e le risani.

E da tutti i canti suoi, che sono l'anima dell'anima sua, la sua figura par ticolare, viva, originale di poeta, spicca e giganteggia nettamente: sono fogli staccati dal libro del suo cuore; che sa... le amarezze e la sventura, ma essi for mano un nesso indistruttibile ed indimenticabile.

Di donne poetesse, ne abbiamo avute e ne abbiamo, da Gaspara Stampa fino alla barbaramente trascendentale Annie Vivanti, per l'arte della quale (se mai, ve n'è, nel suo Lirica infelice) il node: stro massimo poeta vivente poteva risparmiare entusiasmo ed inchiostro; ne abbiamo avute, e ne abbiamo; ma nessuna, per sicuro, si è manifestata poderosamente quanto Ada Negri; nessuna mai si affermò quanto lei, prima ancora di darci speranze che ce ne affidassero...

Benvenuta adunque al concilio dei // poeti, questa nuova gloria della terra: lombarda e dell' Italia: benvenuta, poi : che la poesia ardente e viva deli presente, sembra assurgere, per lei, all'av-i. venire. Chè, se la via è seminata di triboli, se la miseria stringe e chiama sulle labbra l'ironia amara, se tutto è ... pianto e lamento all'intorno, due con- : forti non mancano mai a chi fremendo lavora: la coscienza di sè, ed il plauso dei buoni.

Chiudo questa corrispondenza, che può sembrare un inno laudatorio e che invece non è se non un atto di sincera giustizia, col rammentare che Ada Negri è maestra elementare a Motta Visconti.' Maestra elementare! parmi di veder sorridere più d'uno, fra l'incredulità e la compassione, poichè pesa non so quale destino sulla famiglia degli educatori del popolo, che ci fa avere in concetto di menti limitate e di intelletti meschini. Quale solenne smentita, non: dà questa poetessa? E quale orgoglio per i maestri d'Italia d'averla a col-

Glugno 1892.

G. Fabiani.

N. B. Aggiungo una osservazione per gli editori Treves. Sembra a me, ed a molti altri, che sia stato non buonissimo consiglio quello di porre al volume un prezzo non accessibile alle tasche di ognuno: una via di mezzo non avrebbe forse giovato di più alla popolarità della poetessa lombarda?

« Tu sopponevi senza dubbio che la piccina fosse morta, oppure lontana, ignota a tutti, in qualche cantuccio perduto dove avesse piaciuto a suo padre legale di collocarla? Ed io stesso ciò credeva, e nè l'uno nè l'altro di noi, pensammo mai a codesto particolare: senza importanza.

« Ebbene, preparati ad una sorpresa. « Gli è a Burgand, a questa vecchia bestia, che fu qualche cosa come il domestico di Pietro Mornay, a Burgand,

dico, che fu affidata essa. « Sembrava senza dubbio crudele, al buon Pietro, d'allevare egli stesso un essere del quale non aveva fatto che addossarsi la paternità, ed egli ha incaricato il vecchio di compiere in vece sua,

questo pietoso dovere. « Cominci a capire?

« A capire cioè che nostra figlia esiste, e non solo, ma per il più miracoloso dei casi, ella ti è dappresso!

"Rallegrati buona madre, tu l'hai: far la festa a te e a me. Essi son più avuta incessantemente sotto a' tuoi occhi dal giorno fortunato in cui entrasti alla Ginestière.

« Hai 'tu mai inteso parlare a Burgand, di sua moglie?

« Gli è che, o io m' inganno di grosso, o cotesta donna non ha mai esistito. '« Burgand, 'vedi, ' ha dovuto allevare nostra figlia, come la sua, e nostra fi-

glia è Teresa, per conseguenza.

करते करता होते हा हो। अंदर्ग 10 वर्ड स्टूल्ऑस्ट्रप् है

# Onoranze all'Italia

# nella persona degli augusti nostri Soyrani.

telegrammi da Berlino — a quei della Stefani e quelli particolari di qualche giornale italiano e quelli di tutti i giornali inglesì, austriacì ed anche dei pochi giornali francesi che conservano ancora un po' della imparzialità ch' esser dovrebbe virtù d'ogni giornalista; - i telégrammi da Berlino, dicevamo, ci parlano diffusamente del grande entusiasmo onde furono accolti nella capitale dell'impero tedesco i nostri Sovrani.

Lungo sarebbe il riferire tutti quei telegrammi: ci limitiamo a riferire alcuni particolari sulla

### Entrata dei sovrani a Berlino.

La Regina e l'Imperatrice, giungendo da Potsdam, si recarono prima nel Castello imperiale di Berlino per attendervi l'arrivo dei Sovrani. Erano esse in carrozza scoperta, a quattro cavalli, la quale procedeva al passo, scortata da una compagnia delle guardio del corpo. Al lato destro della vettura cavalcava il conte Wegell, scudiere di corte.

L'immensa popolazione che gremiva le vie e le finestre, durante il tragitto fece alla Regina un'accoglienza imponente ed entusiastica. Allorchè la cargiunse nella piazza del castello reale, fu annunciata da un rullo di tamburi. Quando la vettura passò il ponte del Castello, la musica intuonò la marcia reale italiana, le truppe acclamarono con un triplice urrah Allorchè la carrozza giunse nella corte del Castello, la musica dei dragoni suonò nuovamente la nostra marcia.

La Regina e l'Imperatrice furono ricevute ai piedi della scala che conduce alla sala detta Svizzera dal conte Eulenburg e dal generale Pallavicini. Le sovrane si recarono nella sala detta Brunswich, ed assistettero all'entrata nel castello di Umberto e di Guglielmo.

Umberto e Guglielmo giunsero al Castello alla stazione di Anhalt, pure in vettura scoperta a 4 cavalli, scortata da una compagnia di dragoni della guardia. Nelle adiacenze della stazione, e lungo tutte le vie percorse, si accalcava una folla enorme, che acclamò freneticamente Umberto facendogli una continua ed entusiastica ovazione. La vettura reale si arrestò alla Porta di Brandeburgo, ove la signorina Markgraf, figlia di un consigliere municipale, offri dei fiori al nostro Re. La signorina Markgraf vestiva di bianco ed era circondata da altre quattordici signorine, pure vestite di bianco. Nuova ed imponente dimostrazione al Re da parte della folia.

Indi la vettura reale prosegui per il viale dei Tigli, splendidamente addobbato ed imbandierato, e si recò al castello reale sempre salutata da hoch ed

Dopochè la signorina Markgraf offri i fiori al Re, il borgomastro Zelle diede il benvenuto ad Umberto salutandolo con queste parole: «La stessa sorte unisce in cordiale simpatia i popoli italiano e tedesco. Le due nazioni conquistaronu la loro unità sotto la guida di magnanimi sovrani, dopo lunghe e grandi lotte. Vostra maestà è fedele, vero amico del nostro sovrano, e potente alleato del nostro imperatore. Viva giola riempe i nostri cuori quando la Maestà Vostra mette il piede sul suolo tedesco. Assicuriamo rispettosamente la Vostra Maestà che questa giora e simpatia sono particolarmente vive nella capitale dell'impero tedesco. »

Umberto rispose al saluto del borgomastro, dicendo ch'era felice di trovarsi nuovamente a Berlino; ricordava con piacere il soggiorno gia fattovi un' altra volta. Era commosso per l'accoglienza che gli aveva preparate la capitale dell' impero.

Stante l'immensa tolia, la vettura ove si trovavano Umberto e Guglielmo, procedeva lentamente. Il nostro Re salutava continuamente la cittadinanza che non si stancava mai di acclamarlo.

Il percorso dalle Haller a Postdam banhof era trasformato in una via trionfale, a pavesare la quale gareggiarono tutti gli artisti decoratori berfinesi. Era occupato da una folla immensa che si calcola di oltre 150 000 persone Non si vedeva quasi alcun agente di polizia; nessuna misura di precauzione era stata presa, sicchè la folla potè avvicinarsi alla vettura.

La colonia italiana, riunità in corpo nel Viale dei Tigli, acclamò vivamente i sovrani.

Il palazzo dell' ambasciata di Francia sulla piazza di Parigi, presso la porta di

Brandeburgo, era pavesato.

Giunti al castello, il Re e l'Imperatore passarono in rivista la guardia di onore. Poscia questa, insieme al resto del reggimento, fucilieri e corazzieri della guardia, sfilò davanti i sovrani. Il Re e l'Imperatore entrarono quindi nel palazzo, mentre la guardia di onore si scheirava in corte e consegnava le ban-

diere. La regina e l'imperatrice si recarono incontro ai sovrani; l'imperatore baciò la regina ed il Re l'imperatrice.

delle passeggiate in vettura; le si circonda ».

acclamazioni più vive le salutarono de vunque, al loro passaggio.

Verso le cinque pom., i nostri Sovrani ricevettero una deputazione della colonia italiana e della Società di Mutuo soccorso, La signora Merluzzi presentò alla regina un magnifico mazzo di rose e di margherite. La deputazione presentò ai sovrani un indirizzo. I sovrani d'intrattennero con ciascun membro della deputazione, specialmente con il presidente Micotti. Espressero la loro gratitudino per l'accoglienza ricevuta dalla popolazione tedesca.

Nella sera la colonia si è radunata n banchetto al restaurant Gassolo per festeggiare la venuta dei Sovrani d'Italia. Il restaurant era splendidamente decorato.

Alle ore sette vi fu pranzo di gala ul Castello. Alle ore 8.30 circa, i Sovrani si recarono all'opera. Lungo la via, furono vivamente acclamati. Allorchè i Sovrani entrarono nella sala, il pubblico fece una lunga e frenetica ovazione.

L'Imperatore Guglielmo ha conferito a Brin i brillanti per la Gran Croce dell' Aquila Rossa. Brin aveva di già ricevuto nel 1889 tale decorazione come ministro della marina, in occasione della visita di Guglielmo a Roma.

L' incaricato d'affari d' Italia, Beccaria, ricevette l'Aquila Rossa di seconda classe, in brillanti. Furono conferite pure delle decorazioni al personale dell'ambasciata d'Italia ed ai seguiti dei Sovrani.

La partenza dei Sovrani d'Italia è stata annunziata per venerdi 24 corr. alle ore 9 ant.: ritorneranno pel Gottardo, dove passeranno sabato.

# Il processo Rayachol.

Montbrisson, 22. Oggi ripresa l'udienza, l'avvocato Lagasse lesse una lettera scrittagli da Gustavo Mathieu, da Londra, con la quale il Mathieu asserma che Ravachol, Beala e la Soubert sono innocenti dell' assassinio delle sorelle Marcou.

Ravachol, nuovamente interrogato si confessò con nauseante cinismo, autore del saccheggio e dell'incendio della casa Loy, quantunque risulti che ebbe dei complici. Si protesto però a più riprese innocente degli assassinii di Lavarizelle e delle Marcou. Ammise però la violazione della sepoltura della contessa de La Rochetaille, e rievocando la miseria e l'ingiustizia sociale, dichiard che non deplora nulla di quanto ha fatto.

Beala e la Soubert interrogati, negarono energicamente di aver avuto parte nei delitti di Ravachol, di cui si fecero manutengoli inconsci e ingannati.

I primi testimoni interrogati, due ragazzi della Rullière, ex ganza di Ravachul, dissero che la loro madre li malmenava, e che Ravachol li trattava

Ravachol si commosse alle parole dei ragazzi e pianse.

Ravachol appare accasciato.

All'udienza romeridiana è interrogato Chaumartin, il preteso delatore.

Egli incomincia, facendo un discorso nel quale deplora pel partito che ap. partiene di dover deporre contro vecchi ex amici.

Conferma che Ravachol gli confessò parecchie volte di essere l'autore delassassinio di Rivallier e della serva

Ravachol protesta che non gli ha raccontato nulla.

È interrogata la Rublière, già ganza

del Ravachol. Essa subì già una condanna.

E piccola, bruttina, e vestita di nero. Alle prime parole si accende, impreca alla falsità delle donne che affermano che ella avesse detto che Ravachol aveva confessato di esser l'autore dell'assas. sinio di Rivallier!!

Soggiunge che le altre rivelazioni le fece per compiacere al giudice istruttore e ne chiede perdono a Rayachol, che : ama sempre!

Tutto questo singhiozzando. Anche Ravachol piange. (Grandi mormorii nel pubblico).

# Amenità dell' "Osservatore Romano"

L' Osservatore Romano di jersera pubblica uno strano articolo: esso dice che la visita dei Reali a Potsdam e non a Berlino, sia stata determinata da poca sicurezza per la Famiglia reale a Berlino!!.. E continua lungamente partendo da questa strana ipotesi, per dire che, mentre il Re d'Italia parla dell'intangibilità di Roma, non si sente sicuro a Berlino !

Queste sciocchezze hanno avuto un successo di ilarità, a Roma; e lo avranno dovunque, massime oggi che si leggono le notizie dei festeggiamenti berlinesi.

Il Gaulois ritiene che la Russia, la Francia, l'Inghilterra, la Germania e l'Austria non desiderino correre avventure; solo a Umberto interessa spingere la guerra : soggiunge.

« Si formi una seria opposizione in Italia, ed entre un anno la Corona sarà La Regina e l'Imperatrice fecero, più costretta a svelare tutti i misteri onde Governo per studiare la questione me-

# Cronaca Provinciale. IL DELITTO DI UN PAZZO.

Da Peonis oggi non ci pervenne lettera colle promesseci ulteriori notizie. Perciò abbiamo dovuto raccoglere noi tutto quelle informazioni che ci riesch di avere.

Il Celeste Di Santolo si trova nel nostro Ospitale, riparto maniaci, bene assicurato perchè - se mai gli viene il capriccio di offendere qualcheduno --siavi impossibilitato.

Egli, da qualche giorno, in casa, pareva preoccupato; sentivasi la testa confusa. Le disse alla moglie. Per liberarlo da questo malore, gli si applicarono le mignatte al capo, e fu la moglie stessa che sabato o domenica lo fece.

In seguito a cio, il Di Santolo parve star meglio. Era meno confuso, e dormiva più traquillamente. Pure, la sua piena ragione non aveva egli riacquistata. Gli pareva che, vedendolo, tutti gli ridessero sul muso.

— Parcè ridino? — chiese martedi mattina alla moglie.

— Ma nó che nó rìdin. Tı pâr a ti. Ne sta nancie a impensati. Egli insisteva.

Presente al dialogo si trovava un cognato di lui, il quale avvalorava il diniego della povera Anna Paulina.

D'un tratto, al Di Santolo balenò l'idea di far male alla moglie, postochè ella negava così recisamente che gli altri lo deridessero; e disse al co-

- Va für, ch'o hai un bisugn. E come furono di nuovo soli, egli e la moglie, stando questa curva e lui dietro, le afferrò un rasojo, lo aprì e dal sotto in su menò alla sua vittima il terribile colpo che le recise la carotide.

La sventurata fe' qualche passo, mentre il sangue le flottava dalla terribile ferita, sì che bagnava il pavimento e le scarpe del marito. Fe' qualche passo, e si recò sul ballatoio, rantolando: ivi cadde morta.

\_ A mi han dit chei altris che jere muarte. Jò no savevi, parcè che le hai viodude a ciamină e che sigave - disse il Di Santolo. E quando lo assicuravano colle funi, tenne il dialogo che jeri il nostro corrispondente ci riferì.

La pazzia del Di Santolo, incominciata qualche giorno prima, era stata giudicata dolce e benigna da quei del

### Per nomina a cavallere.

Tolmezzo, 21 giugno.

Giunse qui la lieta notizia, che Sua Maestà il Re, sulla proposta del Ministro dell' Interno, conferì la Croce di Cavaliere all'egregio giovane nostro concittadino Dottor Fabiano Gregorio Valle, residente in Roma.

Tale notizia fece ottima impressione nella cittadinanza, perchè tutti conoscono i meriti dell'ottimo Valle; ed è percio giusto, che questa onorificenza sia resa pubblica. Intanto: le più vive congratulazioni al nostro amico.

Molti amici.

### Annegamento. Pordenone, 22 giugno.

Nella mattina del 20 corrente, verso le 9 e mezza si annegò in un fosso vicino alla casa di abitazione posta in Sesto al Reghena, nel casale detto della Riva, il fanciullo Emilio Falcomer figlio di Angelo e di Maria Piccolo, dell'età di anni uno e sette mesi.

Il fatto deve attribuirsi a mero accidente.

# Pubblica Istruzione.

Il Bollettino della Pubblica Istruzione reca: Bombassei istitutore del Convitto di Arpino fu tramutato a Cividale.

# Minaecie di morte.

Venne denunciato Pietro Parmesan di Budoja, perchè in pubblica via e per antichi rancori, minacciava di morte a mano armata di tridente, Anna Bocus e

Zenone Stefanutti. Si poterono evitare le vie di fatto per l'intervento di persone accorse.

# Corriere goriziano.

Per la domandata scuola slovena. Abbiamo notato come sia stata presentata al Municipio di Gorizia una petizione d colla quale si chiedeva che venisse istituita una scuola elementare slovena. Ora una corrispondenza da Gorizia al

Piccolo di Trieste dice in proposito: « Riferiva uno dei nostri più stimabili cittadini, l'avvocato Verzegnassi, sulla risposta del Comitato alla famosa petizione perchè il Municipio di Gorizia apra una scuola siovena per comodo di quella infinitesima minoranza slava che vorrebbe imporsi alla maggioranza ita-

« E la risposta, dopo maturo e leale esame della questione, è che cinque dei firmatari della petizione sono irreperibili e quarantanove sono firme apocrite. Non si ha dunque motivo di prendere la bella, forte e generosa Trieste, ma in considerazione la petizione, anzi si avrebbe di che fare una accusa in tutte | ho pure studiato e dove ho congiunti le forme per falsificazione di firme!».

Una corrispondenza al Mattino informa che furono nominati gli onorevoli Dr. Venuti e Dr. Verzegnassi a far parte della Commissone istituita dal

Un fenomeno assai raro. Quanti possono, vanno all'ospitate maschile: di Gorizia per procurar di vedere un caso rarissimo, nella pratica medica, non di piccoli luoghi soltanto, ma benanco di grandi città. Si tratta di uno sviluppo anormale, straordinario che pigliano le ossa in un individuo. Tutte le parti ossea del corpo prendono proporzioni gigantesche e si nutrono a detrimento di tutte le altre, dimodochè l' individuo assetto dalla strana malattia, diventa anemico, debolissimo e muore sfinito.

Il caso si presenta in questo ospitale in un giovane da Bruma, frazione di Gradisca. Fu portato in settembre, ma appena adesso è diventato un fenomeno, perchè la testa è tanto ingrossata e le ossu mascellari son così sviluppate, che fra un dente e l'altro vi è un grande spazio, il polso è cinque volte grosso quanto quello d'un uomo ordinario e tutto in proporzione. E' una malattia poco nota finora, perchè i casi son molto rarı, ed è conosciuta dai medici col nome di Acromegalia. La guarigione è reputata impossibile, ed è malattia che sviluppa fra i 20 e i 30 anni di età,

Sequestri. Furono sequestrati: il Corriere di Gorizia per un articolo sui fatti dell' Orfanotrofio Contavalle, dei quali occupavasi anche una nostra corrispondenza da colà; e l' Eco del Litorale, giornale clericale, non sappiamo per quale articolo.

Troviamo poi, sempre a proposito di quei fatti, che la polizia di Gorizia passò i protocolli assunti alla Procura di Stato. Carbonchio. Furono constatati casi di carbonchio a Fogliano ed a Barca, in distretto di Sesana.

Un pozzo che dà fumo. Ad Aquileia, dopo aver applicato nella costruzione d' un pozzo artesiano un tubo lungo 20 metri, in luogo di acqua, usciva fumo.

Arresto d'un negoziante. Fu arrestato per truffa il negoziante Antonio Paulin, abitante in Via della Barca, il quale aveva negozio di commestibili in Via del Municipio.

# Cronaca Cittadina.

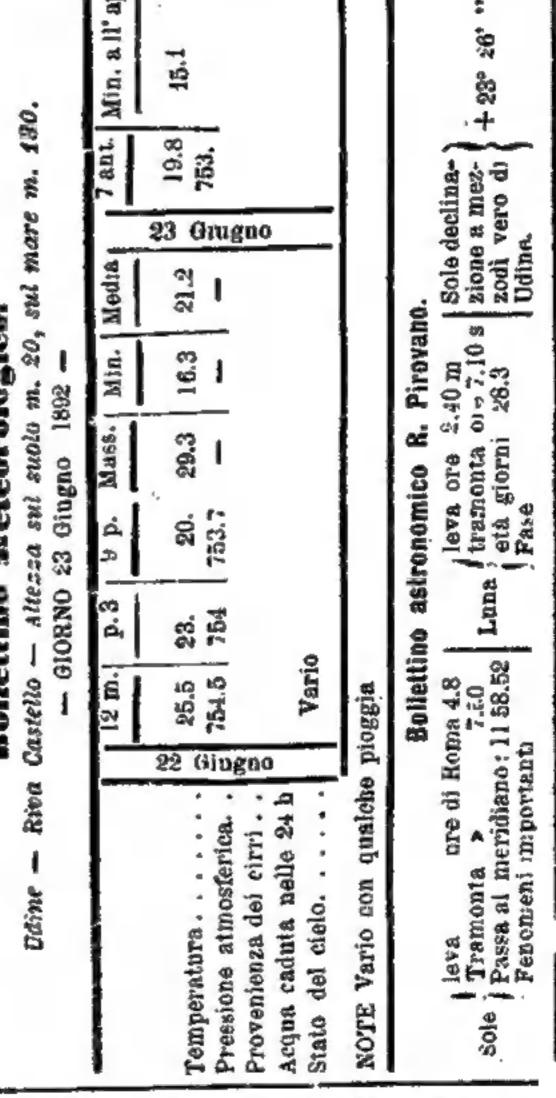

### Col primo di luglie s'apre nuova associazione alla Patria del Friuli.

Non potendo la Amministrazione aderire alle richieste di vendita a cinque centesimi per numero, affidandola a rivendilori nei api - tuoghi, ha ammesso, invece, eccezional mente le associazioni a pagamento mensile verso invio dell' importo firmato, a mezzo di cartolina postale.

I nostri vecchi soci ed amici comprenderanno, come dovendo noi parlare al Paese nel prossimo periodo di agitazione politica, dobbiamo facilitare a tutti la lettura del nostro Giornale.

## Circolo liberale politico operate udinese.

Dopo mezza ora di aspettativa, e vedendo che gli operai soci non capitavano, fu deciso jersera di non incominciare l'annunciata assemblea di questo Circolo. I presenti non oltrepassavano la ventina.

# Vittorio Catualdi — udinese.

Il Corriere di Gorizia riporta dalla Patria del Friuli una notizia che riguarda le feste in onore dell'illustre Zorutti, e dalle linee riportate dal periodico goriziano apparirebbe che la Patria m'avesse dato l'epiteto di letterato triestino. Amo svisceratamente sono nato e cresciuto a UDINE, dove di sangue molto stretti. Mi sento quindi udinese, e tale sono e resterò col cuore anche se per ora ancor domiciliato altrove, causa il mio impiego.

Con tutta stima Vittorio Catualdi (prof. Oscarre de Hassek).

# Monsignor Archyescovo Berengo andrà l'atriarca a Venezia.

Fin dai primi giorni in cui si parlava della nomina del Patriarca di Venezia. il nome del nostro Arcivescovo, Mons. Berengo, fece capolino sui giornali: poi,

la voce della sua elezione cadde. Nella settimana volgente però, la voco si ripotè con maggiore insistenza; e martedi venimmo assicurati essere cosa ormai stabilita che Monsignor Berengo andrebbe Patriarca a Venezia e che il Decreto Pontificio relativo, sarebbegli comunicato lunedi della ventura setti-

Icri ci pervenne la seguente, che conferma le voci:

a Notizie da Roma, danno per posia tivo la nomina di Mons. Berengo a « Patriarca di Venezia. a Almeno così mi fu assicurato da

a chi è in grado di saper qualcosa.» Monsignor Berengo è nato in Venezia il 6 luglio 1820. Fu preconizzato Vescovo di Adria nel Concistoro 31 dicembre 1877, consacrato in Venezia nel 24 febbraio 1878; e prese possesso di

quella Diocesi nel 18 marzo 1878. Nel

Concistoro 12 marzo 1879 fu traslato

alla Sede vescovile di Mantova, della quale prese possesso il 24 agosto 1879, Nel Concistoro 10 novembre 1884 fu promosso alla sede Arcivescovile di Udine; e ne prese possesso il 21 aprile 1885. Egli fu --- anzi è ancora, finchè non abbandoni la Sede — il centesimo nono Antistite della Chiesa Aquilejese (ora udinese) ordinata secondo il De

Rubeis ed altri scrittori nostrali. Di Monsignor Berengo non possiamo dire ne ben ne male - poiche, stante la voluta separazione della Chiesa da quanto è vita pubblica politica, non sono molte le occasioni in cui la stampa non clericale, sia chiamata a parlare di cose religiose. Venne a Udine in fama di prelato intransigente: e, stando ad alcune voci, si mantenne tale anche nella nostra Diocesi. Però, non si ebbero a registrare atti di lui che mestrassero spiccata intransigenza. Non assecondò il movimento - che a noi sembra ragionevole ed ha precedenti nella storia ecclesiastica friulana ed in quella di tutte, si può dire, le diocesi, per ottenere la concordia tra potestà chiesastica e civile nella abolizione di certe feste religiose, che la legge civile più non considera come tali: ma non si ha speranza che tale concordia possa ottenersi in tempo prossimo.

Come oratore sacro, non è considerato di molto valore nemmeno tra i sacerdoti. E, per quanto è a nostra cognizione, non pare che la sua partenza verrà dalla chièresia molto rimpianta Questo diciamo per audito; del resto, come avvertimmo, noi, per impressioni nostre, nulla potremmo asserire, nè in bene nè in male.

Quuale presidente (o membro del Consiglio che sia: ora, non ricordiamo bene) dell' Istituto Agrario Sabbadini, i membri laici di quel Consiglio ebbero più volte ad affermare che si trovavano meglio con Mons. Casasola, in occasione di conflitti insorti: era più conciliativo.

Comunque, se la notizia riferita è fondata, auguriamo sinceramente a Sua Eccellenza Reverendissima che possa gudere del Patriarcato nella sua città natale — la gloriosa e patriottica Venezia — molti a molti anui ancora.

Del successore di Mons. Berengo nulla finora si accenna. Chi sarà?

### La signorina Russa torna a Roma.

L'Olga Carolina Bershin fu Giovanni d'anni 24, suddita russa, della quale una cartolina da Pontebba ci narrava l'arresto colà avvenuto martedi; fu stamane imbarcata alia nostra stazione ferroviaria per Roma, sempre in istato d'arresto. Deve rispondere di truffa, a quanto pare, o di appropriazione indebita per un migliaio di lire. La summa non è così rilevante come si polé credere, leggendo quella carto-

# In Tribunale.

Mattioni Francesco di S. Daniele, detenuto per oltraggio alle Guardie, fu condannato alla réclusione per giorni 26 ed alla multa di L. 44 e nelle spese.

Carussi Pietro di Udine, detenuto per lo stesso titolo, fu condannato alla reclusione per un anno e giorni venti, coll' aggravante che un sesto della pena dovrà passarlo in segregazione cellulare continua, ed alla sorveglianza per anni uno. Naturalmente, bisogna aggiungere a tutto questo, le spese del processo.

Golles Luigi di Stermizza, si appellò dalla sentenza del Pretore di Cividale che per porto d'arma insidiosa lo condannò a giorni 21 di reclusione. Il Tribunale riformò la sentenza, mandando assolto l'imputato, ed ordinando la restituzione dell'arma in sequestro. Golles era difeso dall' avvocato Antonio Pollis di Cividale.

Zufferti Antonio, di Merso di Sotto, appellavasi pure dalla sentenza della Pretura di Cividale che per, sottrazione di oggetti pignorati, lo condannava a giorni tre di reclusione e nelle spese. Il Tribunale, in riparazione della sentenza appellata, dichiarò non luogo a procedere per inesistenza di reato. Difensore, avv. Caisutti.

in osservi comunale 1 189 testo 1 Tio p. p. N.

Vilanta L

Si por Le elezion tone dei C iale seguir 7 Juglio 1 Tutti gli fficato d'in le schede andidati. Anche an recedono er le ele hiedere a inscrizion rima rice Le opera eranno al Ogni ele adunan iene e coi ative sche

Ogni ele della sche lieri com tto che d L' eletto nomi dei essione, il grado a offici soste vietata. Le sche ion conte huanti sor lettore ha Qualora schede so derano . nomi ecce a votazio La sche pata, o pa Le sch

trascorse. 'appello ; sara chiu tori pres votare. Dat Muni

bianc**a** se

servire 2

aperta fin

La vota

Tuttavi.

di nullità

vy. cav. F - Antonin Heimann i Caporia dott. čav. j

de Pupp

rancesco:

Morpurgo

cenzo --- E

Comencia

Antonio senatore d uff. Giullo - Morgan Muratti G. Giovanni co. comm. nob. avv. Romano d Casasola s Gio. Batt. co: comm Antonio cesco Lui ratti ing. - Mander

Consigl

di Pran

del Regno Le sea Sezione quella de N. 1 al N Sezione S. Dom portone is pica dal 1 Sezione Sezione bricato in Sezione Sezione al N. 2:46

Sezione dal N. 224 Sezione terrena) d Sezione Sezione in via dell N. 3366 al N. 3739 al in via dei

Sezione Sezione al N. 4484 Sezione cesso dall al N. 4857 NB, Nel spedito ad

mere sotte fista o che

eni dovra Fiorini

~ Napo

### Clanta Municipale di Udinc. Manifesto.

la osservanza al disposto dalla Legge munale e Provinciale, 10 febbraio 389 testo unico e dal Decreto 28 magp. p. N. 13784 della locale R. Pre-

Si porta a pubblica notizia:

Le elezioni per la parziale rinnovaone dei Consigli Comunale e Proviniale seguiranno nel giorno di domenica luglio 1892.

Tutti gli elettori riceveranno il cerificato d'inscrizione nelle liste elettorali, le schede su cui designare i nomi dei landidati.

Anche negli ultimi tre giorni che recedono quello superiormente fissato er le elezioni, ogni elettore può rihiedere a questo Municipio il certificato inscrizione nel caso non lo avesse ima ricevuto.

Le operazioni per l'elezione incomin-

feranno alle ore 9 ant.

Ogni elettore si presenterà nel locale adunanza della Sezione cui apparene e consegnerà al Presidente le retive schede.

Ogni elettore ha diritto di scrivere sella scheda per la nomina dei Consi-Elieri comunali soltanto sette nomi degli otto che dovranno esser eletti.

L'elettore può aggiungere, oltre ai nomi dei candidati, la paternità, la proessione, il titolo onorifico o gentilizio, grado accademico e la indicazione di affici sostenuti: ogni altra indicazione vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengono-tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

Qualora ne contengano di più, le schede sono pur valide, ma si considerano come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero stabilito per la votazione.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata. Le schede devono essere in carta bianca senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

La votazione a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pom.

Tuttavia non può, egualmente, a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa, prima che tutti gli eletltori presenti nell'aula abbiano potuto

ivotare. Dai Municipio di Udine, li 17 giugno. il Sindaco Elio Morpurgo.

> Consiglieri Comunali che scadono d'ufficio.

(per sorteggio) Comencini prof. Francesco - Leitenburg www.cav. Francesco — Bonini prof. cav. Pietro Antonini avv. Gio. Battista

(per rinuncia) Heimann ing. cav. Guglielmo

(per morte) i Caporiacco nob. avv. Francesco - Chiap idott. cav. Gioseppe — de Girolami cav. Angelo.

### Consiglieri Comunali che rimangono in carica

de Puppi co cav. uff. Luigi - Braida cav. Francesco — Valentinis avv. cav. Federico — Morpurgo cav. Elio - Canciani ing. cav. Vincenzo - Billia avv. Gio. Batt. - Measso avv. Mantonio — Pecile dott. comm. Gabriele Luigi senatore del Regno - Pirona dott. cav. prof. Juff. Giulio Andrea — Girardini avv. Giuseppe - Morgante cav. Lanfranco - Cloza Fabio -Muratti Giusto - Volpe Attilio - Marcovich Giovanni — Cossio Antonio — di Prampero co. comm. Antonino Sen. del Regno — Caratti mob. avv. Umberto - Mantica nob. Nicolò -Komano dott. Gio. Batt. - Raiser Gustavo -Casasola avv. Vincenzo - di Varmo co. dott-Go Batt. - Pletti Ermenegildo - Gropplero co. comm. Giovanni - di Trento nob. cav. Antonio - Novelli Ermenegildo - Cozzi Francesco Luigi - Seitz Giuseppe Ernesto - Zogratti ing. Lodovico — Biasutti dott. cav. Pietro — Mander dott. Gabriels.

Consigliere Provinciale da surrogarsi di Prampero co. comm. Antonino Senatore del Regno.

Le sezioni elettorali si riuniranno: Sezione 1 al Municipio (nella sala attigua a quella dell'Aiace), tutti gli elettori inscritti dal N. 1 al N. 381.

Sezione 2 nel locale per le scuole maschili a S. Domenico — sala terrena con accesso dal portone in prossimità alla chiesa di S. Dome-

pico dal N. 382 al N. 754. Sezione 3 Idem Idem dai N. 755 al N. 1127. Sezione 4 Idem Idem — sala terrena nel fabbricato interno dal N. 1128 al N. 1500. Sezione 6 idem idem dal N. 1501 al N. 1873.

Sezione 6 all' Istituto Tecnico dal N. 1874 al N. 2:46. Sezione 7 al Palazzo Bartolini (sala terrena) adal N. 2247 al N 2619.

S-zione B all'ex convento delle Grazie (sala terrena) dal N. 2620 al N. 2992.

Sezione 9 idem dal N. 2993 al N. 3365. Sezione 10 nel locale per le scuole femminili in via dell'Ospital Vecchio (sala terrena) dal

N. 3366 at N. 3738. Sezione 11 idem idem (sala terrena) dal N. 3739 El N. 4111.

Sezione 12 nel locale per le scuole maschili in via dei Teatri (sala terrena) dal N. 4112 al N. 4484.

Sezione 13 idem idem sala superiore con ac-cesso dalla corte Ospital Vecchio dal N. 4485 al N. 4857.

NB. Nel certificato d'inscrizione che verrà spedito ad ogni elettore, sara indicato il numero sotto il quale esso si trova inscritto nella lista e che serve a designare la Sezione presso cui dovra votare.

Corso delle monete. Fiorini a 217.— Marchi a 126.50

- Napoleoni a 20.50

Artista udinese elie vince il primo premio.

Alla Mostra di Belle arti in Torino, vinse il primo premio in architettura 'udinese D' Aronco. Teatre Minerva.

La replica dell'operetta Il venditore d'uccelli, riastermò molto bene la valentia di tutti i bravi artisti della Compagnia alemanna.

Furano continuamente festeggiati e si dovette ripetere il duetto dei professori, cantato molto bene dai signori Mondheim e Briscar; e la graziosissima canzone dell'usignuolo interpretata con molia finitezza dal bravissimo Conradi. Sempre bene e molto applaudite le

signorine Alt ed Eibenschutz. Questa sera riposo; domani si rap~ presenterà l'operetta: Il povero Gionala nuova per Udinc.

### Ospizi Mariai.

XXIX. Elenco offerte 1892. Raccolte da Cornelio Giov.

L. 4917.48 Somma antecedente Beretta Co. Fabio lire 5, N. N. l. 1, fratelli Angeli Candido e Nicolò I. 20, Mangilli marc. Fabio l. 10, N. N. 1.50, N. N. 2.

Programma

dei pezzi di musica che la Banda cittadina eseguirà questa sera sotto la Loggia Municipale alle ore 7 1/2. Marcia

2. Sinfonia «Le Pré aux Cléres» Hérold 3. Valtzer «Serenate spagnuole» Métra 4. Scena e terzetto « I due Fo-Verdi

Bizet 5. Atto IV & Carmen » Farlatti 6. Polka « Donna di cuore »

### Avviso.

All'Albergo d'Italia sono aperti i Bagni Prezzo di un bagno Abbonamento a N. 12 bagni A. Bulfoni e Figli.

### Gazzettino Commerciale. Mercato bozzeli in città e nella provincia.

Udine, 22 giugno. Gialli ed incrociati gialli pesati a tutt'oggi Cg. 1760.75. Oggi pesati Cg. 198.05. Prezzi: minimo lire 3.20; massimo 3.60. Adequato giornaliero 3.35; adequato generale a tutt' oggi 3.34.

Verdi-bianchi ed incrociati bianco-verdi. Pesati a tutt' oggi 71.60. Oggi pesati \_\_\_ Prezzi: da lire \_\_\_ a \_\_ A-\_ dequato giornaliero .-. Adequato ge-

nerale a tutt' oggi 3.31. Palmanova, 21. Quantità contrattate e prezzi: Nostrana gialla e incrociata bianco gialla, Cg. 2300 da L. 3.— a 3.20 - Giapponese bianca-verde e incrociata Cg. 200 da lire 2.50 a 3.-.

ed incrociati glalli. Pesati a tutt' oggi Cg. 3088 -; pesati oggi 88.00. Prezzi odierni da lire 3.15 a 3.50; adequato d'oggi 3.33; Adequato generale a tutt'oggi di lire 3,32.

Pordenone, 21. Gialli ed incrociati gialli. Pesati a tutt' oggi Cg. 3052.90; pesati oggi 34960 Prezzi odierni da lire 3,25 a 3.55. Adequato d'oggi 3.42. Adequato generale a tutt' oggi 3.48.

Sacile, 21. Gialli ed incrociati gialli. Pesati a tutt' oggi 777.25; pesati oggi 159.90. Prezzi odierni da 3.35 a 3.60. Adequato odierno 347. Adequato generate a tutt' oggi 3.60.

Gorizia, 21. Gialli ed incrociati gialli. Pesati a tutt'oggi Cg. 16315.70; pesati oggi Cg. 5472.05. Prezzo giornaliero: minimo flor. 1,30; massimo 1.65. Adequato 1.54 2110.

Itivista settim, sui mercati.

(Ufficiale) Settimana 24. Grani. Martedì nulla e sabato 254 ett. di granoturco che fu tutto smerciato. Pochissime ricerche. In limitata quantità è la roba che si porta sulla piazza, quantunque dicesi, vi sia molto cereale da vendere sui granai. Persiste insomma completa ina-

zione. Il granoturco rialzò di cent. 24. Foraggi e combustibili. Quasi nulla.

Foglia di gelso con bacchetta: al quintale lire 1.50, 2, 2.10, 2.25, 2.50, 2.75, 2.90, 3.-, 3.50, 4, 4.20, 4.50, 460, 4.75, 5, 5.30.

|       |                | Carne    | di manzo.   |        |    |      |
|-------|----------------|----------|-------------|--------|----|------|
| l a   | qualità,       | taglio   | 1.0         | ıl kg. | l. | 1.70 |
| ,,,,, | <b>3</b>       | ))       | 30          | D      | n  | 1.60 |
|       | D              | <b>D</b> | 2.0         | 39     | B  | 1.50 |
|       | n              | <b>»</b> | <b>»</b>    | 39     |    | 1.40 |
|       | ) <del>)</del> | n        | )))         | *      |    | 1.30 |
|       | ) <del>)</del> | 20       | 3.0         |        | n  | 1.20 |
|       | ) <del>)</del> | 70       | 2)          | ъ      | 22 | 1.10 |
|       |                | D        | D.          | 30     | 70 | 1    |
| Ta    | p<br>qualità,  |          | 1.0         | 39     |    | 1.50 |
| 1,10  | )              | D        | B           | 20     | D  | 1.40 |
|       | ď              | 30       | 2.0         | 20-    |    | 1.30 |
|       | D              | 90       | D           | ))     |    | 1.20 |
|       | 00             | 70       | 3.0         | n      | Ð  | 4.10 |
|       | ))             | D        | D           | · 39   | D  | 1    |
|       |                | Carne    | di Vitello. |        |    |      |

Quarti davanti Kg. L. 1.-, 1.10, 1.20, 1.30, 1.40.

Quarti di dietro L. 1.50, 1.60, 1.70, 1.80. Carne di Bue a peso vivo al quint. L. 70 di Vacca di Vitello a peso morto »

Medaglie sequestrate.

Serive l' Alto Adige: « L'altra mattina, verso la fino della mattinata musicale, giunse alla Direzione della Società Ginnastica di Trento un decreto col quale l'autorità politica, ordinava che le quattro medaglie destinate per premio nell'esperimento ginnastico venissero sequestrate e trasmesse all' 1. r. Procura di Stato per l'ulteriore procedimento ».

# Notizie telegrafiche. Parole significative di Guglielmo.

Herlino, 22. L'Imperatore fini il suo brindisi, detto in tedesco, al pranzo di ieri, con queste testuali parole profferite in italiano: « Bevo alla salute delle Loro Maestà ed a quella degli ufficiali italiani, che sono tanto buoni. ». Il viaggio oramai ha carattere poco diverso da quello del 1889, è famigliare soltanto di nome.

Umberto aveva telegrafato che desiderava viaggiare in forma privata. L'imperatore rispose: « Conformandomi al desiderio di Vostra Maestà, resterà privato fino a Magdeburgo. » Con ciò, in realtà, si confermava poco, o almeno solo a metà, al desiderio del Re.

Si direbbe che l'Imperatore, dopo tutto il soverchio parlare delle condizioni dell' Italia nella triplice fattosi nei passati giorni, abbia voluto dare al viaggio del suo reale alleato un carattere di maggiore se non importanza, evidenza politica.

# Conferenza politica.

Berline, 22. Nei circoli bene informati, si annunzia che tutte le questioni europee importanti, si discussero nella intervista che ieri nel pomeriggio ebbe luogo fra Brin, Caprivi, Marschall e Eulenbur e si constatò perfetta identità di vedute fra essi sulle questioni politiche.

La personalità di Brin produce ovunque eccellente impressione.

# Cinque milioni rubati!!

Parigi, 22. L'ex prefetto Leguay, amministratore, e Arton, segretario della Società di dinamite Nobel, stornarono u loro profitto esclusivo 5 milioni.

Gilberto Leguay era stato senatore e direttore del ministero dell' Interno. Arton era un ex-agente di pubblicità della Compagnia del Panama.

Furono operate delle perquisizioni nei loro domicihi.

Arton venne arrestato.

giustizia.

Le Petites Affiches pubblicano una nota della Società per la fabbricazione della dinamite Nobel, che annunzia la destituzione di Leguay e Arton. Gli storni furono commessi special

mente emettendo cambiali. La Società le pagherà. Parigi, 22. Il Paris pubblica una San Vito al Tagliamento, 22. Gialli breve lettera di Leguay, nella quale smentisce d'esser fuggito e afferma di aspettare tranquillo le indagini della

# BOLLETTINO DI BORSA

Bdtmc 23. giugno 1892.

Rendita

| Rendita                                                        | 98.30          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Ital. 5 0j0 contanti                                           | 96.40          |
| fine mese                                                      | 95             |
| Obbligazioni Asse Eccles. 5 010                                |                |
| Obbligazioni                                                   | 202            |
| Ferrovie Meridionali                                           | 303.—<br>289.— |
| - 2 Oct Italiane                                               | 482.—          |
| Fondiaria Banca Nazionale 4 0:0                                | 487.—          |
| , ) 116                                                        | 470            |
| 5 010 Banco Napoli                                             | 455            |
| Ferr. Udine-Pont.                                              | 506.—          |
| Pond. Cassa Risp. Milano 5 010<br>Prestito Provincia di Udine. | 100            |
|                                                                | 1 1            |
| Axioni                                                         | 1000           |
| Banca Nazionale                                                | 1330 —         |
| » di Udine.                                                    | 112            |
| * Popolare Friulana                                            | 33.—           |
| Cotonificio tidinese                                           | 1040           |
| Cotomine to trainese                                           | 251            |
| Società Tramvia di Udine                                       | 87             |
| ferrovie Meridionali.                                          | 679            |
| Mediterranes                                                   | 530            |
| Cambi e Valute                                                 | . 1            |
| Francia chéque                                                 | 102,90         |
| Germania                                                       | 127            |
| Londra                                                         | 25.93          |
| Austria e Banconote                                            | 217.—          |
| Napoleoni                                                      | 20,55          |
| Ustimt dispacel                                                | 1 1            |
| Chiusura Parigi                                                | 93.90          |
| ld. Boulevards, ora 11 112 pom-                                |                |
| Tendenza buona                                                 | F 1            |
|                                                                |                |

Luigi Monticco, gerente responsabile.

# Regio Osservatorio bacologico G. Spagnol In Vittorio - Veneto

Seme bachi — razze pure ed incrociate - confezione unicamente a sistema cellulare — prezzi e condizioni di vantaggio.

Recapito in Udine — Caffe Corazza.

# D'affittarsi

vasto Magazzino e Granajo. Per trattative rivolgersi alla Ditta Luigi Moretti — Suburbio Venezia.

meroè l'aggiunta di sali medicamentosi al naturale sale marino.

DEPOSITO

Reale Farmacia Filippuzzi Girolami EDINE.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Le piccole spese inutili

che spesso cagionano noio c nient' altro si potrebbere

impiegare in mode assai proficuo nell'acquisto di biglietti

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Nelle estrazioni che avranno luogo irrevocabilmente il 31 Agosto e 31 Dicembre 1892 dovonsi sorieggiare 15340 premi

da Lire 200.000 - 100.000 -10 000 - 5000 e minori TUTTI IN CONTANTI SENZA ALCUNA RITENUTA

Domandare sollectamente il programma dettagliato alla Banca F.Iti Casareto III F. 550 Via Carlo Felice 10 Genova e ai principali Banchieri e Cambio Valute nel Regno. 

# CARLO BARERA

VENEZIA 4927 - S. Salvatore - 4948 per Sole Lire 28 Sole Lire

Franchi d'ogni spesa in tutta Italia. Mandolini Perfettissimi con scudo tartaruga segni in Madreperla Meccanica fina, eseguiti dai migliori allievi della ditta Vinaccia Napoli.

Chitarre, Mandolini Lombardi, Violini, Violoncelli, Bassi ecc.

Accessori e corde d'ogni specie Cataloghi Gratis

# per Signora

Ricco assortimento Mantelli - Paltoncini - Copripolvere e confezioni d'ogni genere per Signora.

Lanorie fantasia e stoffe di seta nere e colorate per vestiti. Foulards tutta seta stampati a prezzi van-

taggiosissimi. Cappelli da Signora tutta novità, Fichù

Ciarpe e articoli di fantasia. Corredi da Sposa.

c'è sempre bisogno di acquistare qualche cosa per fare dei Regali. Fra la scelta, tutti cercano l'articolo che appaghi l'occhio, che soddisfi il gusto del palato e che sia di prezzo conveniente. Di questi graziosi oggetti di fantasia confezionati anche con dolci soprafini tanto per fanciulli che per adulti, se ne trovano visitando la Rinemata Confetteria di Vincenzo Zavagno

Merceria S. Giuliano vicino il campo 739

VENEZIA. Fabbrica premiata del rinomati e tradizionali Baicoli (Biscottini) specialità Veneziana che si vendono in scatole da 100 L. 1.25 - da 200 L. 2.00 - da 500 L. 5.00. Si spedisce franco in Provincia un pacco postale che può contenere 5 scatole da 100 baicoli, oppure 3 scatole da 200 o una da 500 aggiungendo cent. 60 per l'affrancazione.

# PER MATRIMONI

12 elegantissimi sacchetti di raso seta della misura di centimetri 19 per 11,con monogramma od iniziale a L. 12 la dozzina a con rametto sovrapposto di fiori Cedro a sole L. 14.00 la dozzina, franco di porto in qualunque parte del Regno.

A richies'a si spedisce anche Bomboniere e Sacchetti ricchissimi con stemmi e corene gentilizie per l'occasione di matrimoni a prezzi di tutta convenienza.

ACQUA MINERALE DELLA SORDENTE Salsoiodica di

# SALES

Contiene i Sali di Jodio combinati naturalmente, è inalterabile, e perciò preseribile a tutte le cure satte con joduri di Ammonio, Potassio, Sodio, ecc., preparati nei laboratori chimici.

40 ANNI DI CONSUMO Splendidi Certificati Medici

6 Medaglie di Esposiz. e Congressi Medici ne constatano l'efficacia.

A richiesta dei Signori Medici e degli ammalati la ditta concessionaria A.: Manzoni e C., Milano, spedisce gratis l' Opuscolo:

# L'importanza delle Acque di Sales

contenente l'analisi e le attestazioni mediche dei Professori Porro - Turati — De Cristoforis — Malacchia — Rossi - Strambio - Todeschini -Verga.

Si vende in tutte le farmacie a Lire UNA la bottiglia. Si spedisce ovunque dalla Ditta A. Manzoni e C., Milano, via S. Paolo, 11

- Roma - Genova, stessa casa. In UDINE — Comelli -- Commessatti — Fabris — Filipuzzi — Minisini. In GEMONA farmacia Luigi Billiani.

# TOSO ODOARDO Chirurge - Dentista

MECCANICO Udine, Via Paolo Sarpi N. 8.

Unico Wabinetto d'Igiene per le malattie della BOCCA e dei DENTI

Denti e Dentiere artificiali.

# AVVISO. La vendita gelati e ghiaccio per le...

famiglie al

# CAFFE DORTA

si fa anche nel cortile annesso alla Offeleria, con ingresso tanto dall'andito verso Mercatovecchio, quanto dalla Riva del Castello.

BEVILACQUA LA MASA avrà luogo il 30 Giugno Corrente PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI Lire 12.50 caduna.

In Vendita presso la Banca Nazionale nei Regno d' Italia - la Banca Fratelli Casareto di Francesco o presso i principali Banchieri e Cambio Valute.

I premi si pagano dalla BANCA NAZIONALE

STABILIMENTO

condotto dai fratelli PESAMOSCA INCHIUSAFORTE

(Provincia di Udine) Lo stabilimento, che ogni anno ebbe! l'onore di essere visittato da numerose intere famiglie, presenta vantaggi indiscutibili. Sorge in vicinanza della Stazione serroviaria, in posizione amenissima, tra monti pittoreschi. Aria purissima, quindi, e giovevole per qualunque; fisico. Facili gile di piacere sui monti; circostanti, con apposite guide. Posta e telegrafo. Ristorante a tutto le ore, con. cibi a vini squisiti, servizio inappuntabile Carrezze per comodità dei signori villeggianti. Bagni a doccia e in vasche.

modicità nei prezzi.

# NICOLA SPANO E C.º

MARSALA (SICILIA)



# FERRI-CHIA GIR



liquore medicinale preparato da farmacista legalmente autorizzato per la vendita e per il commercio di medicinali secondo la Legge sulla sanità pubblica.

Da più prove ed esperimenti fatti ancora nel 1875 e fino al 79 ed 80, il Girolami, (Udine, ora Farmacia Reale) otteneva un ferro-china superiore, ancora da

quel tempo, a tutti i prodotti congeneri.

Solamente un chimico, un farmacista può, con competenza, trasformare il ferro

in un prezioso elemento terapeutico.

Il medicamento ferro-china è di tanto difficile preparazione che ha bisogno di delicate cure, le quali sono a conoscenza solo di chi possede speciale istruzione, e con amore e studio indefesso ne abbia ottenuto risultati soddisfacenti. -- Solo questi può dare garanzia che il suo preparato sia medicinale, nel vero senso della parola -- il chimico che dei misteri della Scienza è a parte, può trarre vantaggi terapeutici da quanto la Natura dona per conservare e rinvigorire il bene prezioso della salute.

# VOLETE LA SALUTE? BEVETE IL FERRO-CHINA GIROLAMI

Volete la Salute???

LIQUORE STOBATICO RICOSTITURNTE

Milano 宇宙工具色彩 野地多L蛇野里 Milano



Il Ferro China Bisleri porta sulla bottiglia; sopra dell'etichetta, una forma di francobollo con impressovi la marca di fabbrica (leone) in rosso e nero e vendesi presso i farmacisti G. Commessati, Fabris, Bosero, Biasoli, Alessi, Comelli, De Candido, De Vincenti e Tomadoni, nonché presso tutti i droghieri, liquoristi, Caffettieri e Pasticcieri.

Bayesi preferibilmente prima dei pasti nell' dra del Wermouth.

Esigere questa Marca di: Farina lattea italiana di deplorevali



di Fabbrica ed il nome per non fare acquisto contraffazioni

Nessuna produzione alimentare igienica raccolse attestazioni di Inde tanto lusinghiere ed unanimi, quanto la

# FARINA LATTEA ITALIANA

pre arata dalla SOCIETÀ ITALIANA PER LA PRODUZIONE D'ALIMENTI IGIENICI PEI BAMBINI IN MILANO. La squisita preparazione, il gusto graditissimo ai Bambini e il prezzo

assai mite rendono queste preparazioni a base veramente razionale, di gran lunga preferibili ai preparati congeneri. Brescia, 1 Marzo 1892.

Bologna, 28 Murzo 1892. Ho esperimentato la «Farina Lattes Italiana > nei bambini di quest' Ospizio sottoposti al: sliattamento artificiate, il risultato ottenuto non poteva essere più soddisfacente, poiche in essi, mentre la nutrizione è progredita regolarmente, non si è avuto a deplorare alcuno di quei gravi disturbi gastro-intestinali, comuni con tal genere d'alimentazione. La prova migliore della buona riuscita degli eperimenti da me fatti con tale Farina si è che ora in, quest'Ospizio sasa ha sostituito completamente quelle che da prima usavansi.

Dott. ERMANNO PINZANI

Medico primario dell' Ospedale Esposti

e Maternità di Bologna.

La Farina Lattea Italiana venue esperita in questo Brefotrofio e si trovò corrispondere benissimo, come le altre migliori farine congeneri, almeno come valilo aussidio dell'allattamento alla a ammella.

Ebbi poi occasione d' usare la Farina laitea foslo-ferrugino a in parecchi bambini divezzati, sesai denutriti, sia perchè convalescenti di grave malattia, sia per difetto del progresso allattamento, ed ho potato osservare che i bambini la tollerarono assai bene non solo, ma ne ritrassero grande giovamento.

Per queste ragioni oltre al felicitarmi colla Cana, che fondò questa industria nuova in Italia, non posso a meno di raccomandar i uso dalle sue Farine lattes. Dott, GIUSEPPE CARRARI

Direttore del Brefotrofio Provinciale di Brescia.

Vendita al dettaglio presso tutti i Farmacisti e Droghieri del Regno

# LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO

FRANCESCO MINISINI

UDINE

Liquere Stomatice

FERRO CHINA MINISINI

Il Ferro China Minisini è un liquore aggradevole al palato e lo si può engoverare fra i migliori ricostituenti depurativi del sangue. - Si può prendere tanto puro come mescolato al Seliz.



# Provvedete a tempol

Ora che il gran caldo si alterna colle pioggie, necessita grandemente che si spruzzino le viti col soliato di rame e, dove si teme l'oidio, che si co spargano di zolfo. Dappertutto si hanno in formazione, ora, l pieceli, i cari acini, che matureranno e el daranno il buon vine: bisogna salvarii, asso latamente !

Presso l'Emporio specialità del sig. Domenico Bertaccini. si troveranno le macchinette adatte: la macchinetta per lo spruzzo del solfato al rame ed unita maechinetta per lo zoifo, da usarel colgolfato medesimo non costano — assieme — che la miseria di Titili L'IR (P. C. B.

# Fumatori!

Spedite a mezz) cartolina Vaglia Lire 2 alla ditta G. M. S. Via Nizza 33 TORENO e riceverete franco, a vostra scelta uno dei seguenti OGGETTI DI ALTA NOVITA

Il Non plus ultra dell'eleganza, del buon gusto del buon mercato; accoppiate a una solidità straordinaria

astuccio per sigarette

ad apertura automatica

Finamente operato nel modello di questa vignetta-

Dimensioni Cm. 9 x 6

Robustissimo! Infrangibile !



scatola - tabacco ad apertura automatica chiusura ermetica -Egregiamente lavorata simile alla vignetta

Dimensioni 9x6 c.m

Fortissima! Infrangibile !

Ambi gli oggetti sono costruiti in metallo nichellato, n in forma elegantissima -- e sopra questo modello e dimensioni vendonsi anche le

- SCATOLE PORTA-SAPONE -Restituzione del denaro ai non soddisfetti.

# DIALOGHI ESTIVI.



— Quanto volentieri prenderei un gelato !...

- Eh! che gran cosa!

- Mi secca mandare sino al casse... la serva ci metterebbe mezz'ora, almeno, lo sai... Poi verebbe qui con una poltiglia anzichè un gelato...

- Che bisogno c'è di mandare?... O non puoi fartelo da per te?...

- Sai fare gelati tu ?...

- Non occore saperli fare, mia caral Basta comperare una Machinetta da gelati per uso delle famiglie: una cosina semplice semplice. In po hi minuti di rotamento del manubrio si ottengono sei, dodici gelati, secondo la volontà, il bisogno ...

- Ma dove sono queste macchinette?

- In Mercatovechio, Emporio di specialità del Signor Domenico Bentaccini

- Costeranno, poi ?...

— Una miseria, cara mia ... Va là, prova.

Voglio provare, proprio. Almeno, dopo, polro refrigerarmi, nelle giornate di gran calore che l'estate ci THE OWNER OF STREET regalaction offered the a disc

The transfer of the same of th Patria del Friuli - Proprietario Domenico del Bianco. Venerdi

in Ulino noila Pro Regno at mesa Pegli Stat postalo s la speso

H Gjert Col pr HOVA A

who del Non noten er numero pi – luoghi vnte le as crso invio artolina po. anno. com prossimo pe biamo facili Giornale.

AMMINI

sto ecc. se della Provi per luned Sessione, a discussion fari urgei l'anno ecc In sedu derà alla ex funzio della Pro Comincia sempre u tanti pre pensing, Ministero Lau së una <sub>i</sub>com ranza dei

> torto. M neútica d piegar la avvenuto considera aveva^ye licato' a Clodig è e delia S dersenc.

perche se

Dopo i zione, in Ferro ric mincierà verrà qu cevitoria 1893-97. Ed ecc discorre,

fronzoli, « Fra Legge 1 sizioni p imposte stabilisc della Ri per asta

ferma d Appendi

FIO

« Si, o sotto il chiama. nostra p « Che zioni fat zione de che io 1

« Tuti « Non volte che

con que dapperti « Orb a posto, semplici

« lo.s « Un mio teso « Ed s'arrisch

nelle no